Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

## REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedi, 31 marzo 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA QIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

## SOMMARIO

### CONCORSI

### MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

| dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali del commercio e del-<br>l'industria (grado 10°, gruppo A)                                                                                                   | Pag. | 2   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Concorso per esami a sei posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado 10°, gruppo A), riservato ai reduci | »    | 4   |
| Concorso per esami a quindici posti di capo ufficio statistica in prova (grado 11º, gruppo A) degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato ai reduci                                               | *    | 7   |
| Concorso per esami a ventinove posti di capo ufficio statistica in prova degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado $11^{\circ}$ , gruppo $A$ )                                                      | »    | 9   |
| Concorso per esami a otto posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11º, gruppo B) nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato ai reduci                | »    | 12  |
| Concorso per esami a quindici posti per capo ragioniere di 5ª classe in prova nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado 11°, gruppo B)                                | w    | 14, |

## CONCORSI

### MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a undici posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti di-rettori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado 10°, gruppo A).

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e suc cessive modificazioni:

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedi-

menti a favore degli ex combattenti; Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, ri-

guardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato ad operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guer ra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assun-

zione di personale femminile nei pubblici impieghi; Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni

da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo-luogotenenziale 4 gennaio 1945. n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammis-

sione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente provvedimenti economici a

favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi:

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia:

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerdell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il decreto legislativo Juogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio. industria e agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visti gli articoli 4 e 5 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503;

Vista la nota n. 75114/12106.2.16.8/1.3.1 del 2 agosto 1946, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a undici posti di sostituto direttore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°), nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

#### Decreta

#### Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria. Dal concorso sono escluse le donne.

Dei predetti posti, cinque posti sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, al personale impiegatizio dei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura che sia provvisto del titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso.

Sono accantonati undici posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

#### Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da boilo da I. 12 e forzedate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Flavia n. 6, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui do mande risnitino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ud altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salve a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro co-gnome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i

documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

#### Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18º anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dalle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i

ra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei riguardi del personale non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che, alla data del presente bando, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Camere di commercio, industria e agricoltura o presso le Amministrazioni dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di servizio militare;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su rarta da bollo da L 8, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto:

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da pollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica:

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. s, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, o dal sin-daco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

militari, oppure certificato di esifo di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10, documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica, di Roma.

#### Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo, debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera 1 documenti di cui ai numeri 1,, 2), 4), 5) e 6, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9), e 10) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspi-

#### Art. 6.

l candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 tilasciato dalla Direzione generale delle pensioni, di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 ago-6to 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra, o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono 9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'era di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data

del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando

#### Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto amministrativo:

c) economia politica.

#### Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) principi di diritto costituzionale;

b) legislazione sugli Uffici provinciali industria e commercio e Camere di commercio, industria e agricoltura; c) elementi di statistica;

d) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca.

#### Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

#### Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

#### Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi,

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decretolegge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

#### Art. 12.

I vincitori saranno assunti in qualità di sostituti direttori aggiunti in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, e conseguiranno la nomina a sostituto direttore aggiunto se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idone verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il pe-

dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2. ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 16 dicembre 1946

Il Ministro MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi 14 marzo 1947 Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 374. - BRUNO

Concorso per esami a sei posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti diret-tori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado 10° gruppo A), riservato ai reduci.

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e suc cessive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello

Stato e successive modificazioni; Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i prov vedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, m. 1587, concernente requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato ad operazioni in Africa Orientale, le provvidenze in favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918:

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenenti norme speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli inva-

lidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra; Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 269, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, riodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il n 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali del-

l'economia, considerato personale di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la nota n. 75114/12106.2.16.8/1.3.1 del 2 agosto 1945 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a sei posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato ai reduci;

#### Decreta

#### Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato a coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, nonchè ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione. Dal concorso sono escluse le donne. Gli altri cinque posti riservati ai reduci saranno conferiti con successivo concorso.

#### Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti stabiliti dal presente degreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Flavia, n. 6, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i do-

cumenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi, per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

### Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti docu-

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 16, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere. o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18º anno di età e non oltrepassato il 35º

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assi-milati alle operazioni di guerra del recen'e conflitto, per i sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per 1 decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L 8, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in

virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o coria autentica della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su caria da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendi-

mento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare dal pre fetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichia-

rarlo nella domanda:

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marche da bollo da L 16

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del feglio matricolare. anno tato dalle varie benemerenze di guerra, anche la prescritta mato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, ai sensi della circolare n. 0035000/1 dello S.M.R.E. Ufficio ordinamento, del 26 maggio 1942.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il sertificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicata a lingue inglese e tedesca. documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità d'invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rila-

sciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per 1 certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica.

di Roma.

#### Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo, debbono essere rilasciati in data non anteriore

a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), purche dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7) e 9) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3 un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del

provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

#### Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei conjugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della

nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a posti di ruolo di cui al presente bando.

Art. 7.

condo il seguente programma:

a) diritto civile e commerciale.

b) diritto amministrativo: e) economia politica.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale se-

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno for-

a) principi di diritto costituzionale;

- b) legislazione sulle Camere di commercio, industria e agricoltura e sugli Uffici provinciali industria e commercio;
  - c) elementi di statistica;

d) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle

#### Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

#### Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

#### Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto in più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decretolegge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

#### Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di sostituto direttore aggiunio in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria e conseguiranno la nomina a sostituti direttori aggiunti se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10º ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2. ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sa-

ranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il gresente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi 6 marzo 1947 Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 325. - Bruno in prova (grado 11° - gruppo A) degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato ai reduci.

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordina mento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni:

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provve-

dimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli im-

pieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione

ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato ad operazioni in Africa Orientale, le provvidenze in favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assun-

zione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenenti norme speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi riservati ai reduci:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di parti-

giano;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art, 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o con-

siderati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissio-

ne ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 269, concernente provvedimenti economici a

favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946,

11. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali

dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria:

Vista la nota n. 75114/12106.2.16.8/1.3.1 del 2 agosto 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autoriz-

Concorso per esami a quindici posti di capo ufficio statistica | zazione a bandire un concorso per esami a quindici posti di capo ufficio statistica in prova (grado 11º, gruppo A) degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato ai reduci;

#### Decreta:

#### Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di capo ufficio statistica in prova (grado 11º, gruppo A) degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato a coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, nonche ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione. Al concorso sono escluse le donne,

Gli altri quattordici posti riservati ai reduci saranno con-

feriti con successivo concorso.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 12 e corredate dei documenti stabiliti dal pre sente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affart generali), via Flavia n. 6, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Mini-

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddette ter mine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Re pubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti suc cessivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro co gnome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i do

cumenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi, per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decrete non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

#### Art. 3.

Alla domanda debbone essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su parta da bollo da L. 16. legalizzato dal presidente del tribunale, o dai cancelliere, o dapretore competente, da :ui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18º anno di età e non

oltrepassato il 35°.

I limite massimo di età è profratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Co lonie dell'Africa, orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze ar mate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimi lati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per 1 parti giani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo indicato nel-

l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedente mente indicati, purchè complessivamente non si superino i 4

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L 8, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni; ne impediscano il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù

di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

- 5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;
- 6) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del ser-

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal suc-

cessivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichia-

rarlo nella domanda;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle varie benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, ai sensi della circolare numero 0035000/1 dello S.M.R.E.

Ufficio ordinamento, del 26 maggio 1942.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posterior mente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945. n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

10) diploma di abilitazione nelle discipline statistiche, conseguito ai sensi del regio decreto-legge 24 marzo 1930,

n. 436, e successive modificazioni.

Le legalizzazioni delle firme hon sono necessarie per recertificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica, di

#### Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo, debbono essere rilasciati in data non ante-

riore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), purche dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

#### Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9), 10) e 11) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono »,

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al prece dente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui aj numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

#### Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei conjugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della no

mina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a posti di ruolo di cui al presente hando

#### Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale 60 condo il seguente programma

a) diritto civile e commerciale;

b) economia politica;

c) statistica metodologica, demografica, economica. Prova orale

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti

a) principî di diritto amministrativo;

b) legislazione sulle Camere di commercio, industria e agricoltura e sugli Uffici provinciali industria e commercio;

c) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca.

#### Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto,

l candidati ammessi al concorso avranno comunicazione n tempo utile del locale, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di

identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

#### Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 diembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non

appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute,

#### Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione

di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto in più nella

somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei posti della votazione complessiva. A parrità di merito, saranno osservate le norme del regio decretolegge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

#### Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di capo ufficio statistica in prova (grado 11°, gruppo A) degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria e conseguiranno la nomina a capi uffici statistica se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11º, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sa-

ranno esonerati dal servizio di prova. Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma la sua funzione senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 16 dicembre 1946

Registrato alla Corte dei conti, adai 6 marzo 1947 Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 324 BRUNG

(1416)

Concorso per esami a ventinove posti di capo ufficio statistica in prova degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado 11°, gruppo A).

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti 1 provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art, 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'animissione agli

impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammis-

sione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato ad operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattent; della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra; Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente

provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni

da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25. contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visio il decreto legislativo-luogotenenziale 4 gennaio 1945. n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammis-

sione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo-luogo enenziale 4 agosto 1945. n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione:

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente provvedimenti economici

a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946. n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico sui Consigli e Uffici provinciali dell'eco-

nomia;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennalo 1937, u. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali

dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostruzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visti gli articoli 4 e 5 del regio decreto 5 aprile 1943, nu-

mero 503;

Vista la nota n. 75114/12106.2.16.8/1.3.1 del 2 agosto 1946, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a ventinove posti di capo ufficio statistica in prova (grado  $11^{\circ}$ , gruppo A) degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

#### Decreta

#### Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventinove posti di capo ufficio statistica in prova (grado 11º, gruppo A), nel ruolo del capi uffici statistica degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria. Dal concorso sono escluse le donne.

Dei predetti posti, quattordici posti, sono riservati ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, al personale impiegatizio dei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura che sia provvisto del titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso.

Sono accantonati ventinove posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141.

#### Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 12 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Flavia n. 6, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine. la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i do-

cumenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi, per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso

#### Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti

. 1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18º anno di

età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni mititari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 o'tobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra

e per gli invalidi per la lo'ta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purche complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Si prescinde, altresi, dal limite massimo di età nei riguardi del personale non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che, alla data del presente bando, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Camere di commercio, industria e agricoltura o presso le Amministrazioni dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di servizio militare: 2) certificato del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù

di decreto del Capo dello Stato.

3) diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative. o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L 24. legalizzato dal procuratore della Repub-

blica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendi-

mento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 39 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal suc-

cessivo art. 15.

L'Aniministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati confugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovra

dichiararlo nella domanda;

9) documento comprovante l'adenipimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti comprovanti eventuali diritti di preferen za agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età;

11) diploma di abilitazione nelle discipline statistiche, conseguito ai sensi del regio decreto-legge 24 marzo 1930, nu-

mero 436, e successive modificazioni.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie percertificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma

#### Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) 6) e 7), del prece dente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

r candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), purchè dai documenti stessi risul'i esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

#### Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9), 10) e 11) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rila-

sciato dal competente ufficio, nonche una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi

del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensa? dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2). 5\(^16\) e 9), del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L 12 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

#### Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichia-

razione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure, con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L 8, rilasciato dal competente comitato provinciale cell'Opera mazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L 8, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal

prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare di croce di guerra, o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità

con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

#### Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confron i nuovi titoli preferenziali agli effetti della

nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso roloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

#### Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

a) diritto civile e commerciale:

b) economia politica;

c) statistica metodologica, demografica, economica. Prova orale

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti

a) principii di diritto amministrativo;

 b) legislazione sulle Camere di commercio, industria e agricol:ura e sugli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

c) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca.

#### Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissa i per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identifia o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

#### Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate al candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

#### Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che ripor-Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di teranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte rra devono provare tale loro qualità, a primi mediante e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la vota-

zione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte  $\circ$  del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa 'comprendente l'orale e lo scritto' superata, il candidato otterrà un punto di più nella

somma di cui al comma precedente

La graduatoria dei vincitori del concerso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

#### Art .12.

I vincitori saranno assunti in qualità di capo ufficio statistica in prova nel ruolo degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria e conseguiranno la nomina a capi uffici statistica, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto duran'e il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dedicesimo dello stipendio iniziale del grado 11º, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 16 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi 14 marzo 1947. Registro Industria e commercio n. 8. foglio n. 375. BRUNO. Concorso per esami a otto posti di capo ragioniere di 5º classe in prova (grado 11º gruppo B) nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato ai reduci.

## IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i prov

vedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli

impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammis-

sione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato ad operazioni in Africa Orientale, le provvidenze in favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplina l'assun-

zione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenenti norme speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il ricomoscimento della qualifica di par-

tigiano;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o

considerati di razza ebraica; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammis-

sione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 269, concernente provvedimenti economici

a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico sui Consigli ed Uffici provinciali della

economia;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato:

Visto il decreto legislativo luogoteneuziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la nota n. 75114/12106.2.16.8/1.3.1 del 2 agosto 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a otto posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11º, gruppo B) degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato ai reduci;

#### Decreta

#### Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di capo ragioniere in prova (grado 11°, gruppo B) degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato a coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, nonchè ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione. Dal concorso sono escluse le donne.

Gli altri otto posti riservati ai reduci saranno conferiti

con successivo concorso.

#### Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 12 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commer io (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Flavia n. 6, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i

documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad

altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed maindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

#### Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati  $^{1}$  seguenti documenti

1) estratio dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 16, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18º anno di età

e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro he abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze ar mate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze ar mate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilari alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i deorati al valor militare per i promossi per merito di guerra

e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, per il periodo indicato nell'art, o del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti the siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concerso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data me desima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedente mente indicati, purche complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole ser-

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù

di decreto del Capo dello Stato;

- 3) diploma originale o copia autentica di ragioniere o perito commerciale o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze economiche e marittime per coloro sforniti del diploma di ragioniere o perito commerciale;
- 4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica:
- 5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8. da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o del sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 8 rilasciato un ufficiale medico militare o dal medico provinciale odal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art, 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da I. 8, da rilasciarsi dal simdaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un motaid, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestono la qualità di ufficiale in congedo produrranmo copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bolle da L 16 sulla prima facciata e da L 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato dalle varie benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, ai sensi della circolare n. 0035000/1 dello S.M.R.E. Ufficio ordinamento, del 26 maggio 1942.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità d'invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rila-

sciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art, 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica, di

#### Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore

a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

#### Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo, devono unire a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7) e 9) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del

provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da I. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al guale aspirano.

#### Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della

nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a posti di ruolo di cui al presente bando.

#### Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma

a) nozioni di diritto civile (obbligazioni) e di diritto commerciale:

b) principi di economia politica;

c) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche. Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) legislazione sulle Camere di commercio, industria e agricoltura e sugli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

#### Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

#### Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non

appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

#### Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la vota-

zione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilità dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto otte-

nuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decretolegge 5 luglio 1934, m. 1176, convertito nella legge 27 dicembre i934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni

#### Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di capo ragioniere in prova (grado 11º, gruppo B) nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria e conceguiranno la nomina a capo ragioniere di 5ª classe se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verramno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che nom può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11º, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sa-

ranno esonerati dal servizio di prova-

Il vincitore, che nel termine stabilito, non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio in sindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 16 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi 6 marzo 1947 Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 326. - Bruno

(1414)

Concorso per esami a quindici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova nel ruolo del capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (grado 11°, gruppo B).

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi

nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato ad operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni

da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art, 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stata 25 ottobre 1946, n. 263, concernente provvedimenti economici a

favore dei dipedenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere ai personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi; Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435,

riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito mella legge 3 giugno 1937, n. 1000. The modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali

dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio industria e agricoltura ed alla istituzione degli Uffici

provinciali del commercio e dell'industria; Visti gli articoli 4 e 5 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503; Vista la nota n. 75114/12106.2.16.8/1.3.1 del 2 agosto 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a sedici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11º, gruppo B) nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

#### Decreta

#### Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11º, gruppo B) nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria. Dal concorso sono escluse le donne.

Dei predetti posti, sette posti sono riservati ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, al personale impiegatizio dei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura che sia provvisto del titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessario per accedere al presente concorso.

Sono accantonati sedici posti a favore di coloro che si Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale

26 marzo 1946, n. 141.

#### Art, 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Flavia n. 6, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto al Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro co-gnome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i

documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad

altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al

#### Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 16 legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18º anno di età e non

oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all' 8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei riguardi del personale non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che, alla data del presente bando, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Camere di commercio, industria e agricoltura o presso le Amministrazioni dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di servizio militare;

2) certificato del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica di ragioniere e perito commerciale, o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze economiche e marittime per coloro sforniti del diploma di ragioniere o perito commerciale:

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del ser-

vizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal preferto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal

successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre randidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal preferto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidate con la firma autenti cata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichia-

rarlo nella domanda;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti comprovanti evenzuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla ele

vazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica. di Roma.

#### Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7), del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore

a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), purchè dai documenti stessi risuli esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

#### Art. 6.

I concorrenti che siano impiegazi civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10), del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato da competente ufficio, nonchè una astestazione dell'Amministra zione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sot toposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui a. precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzionin servizio straordinario con indicazione legli estranei del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9). del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carra da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a oprire il posto al quale aspirano

#### Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichia-

razione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciusa la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L 8, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra, o di akre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tale loro qualità

con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente aucorità

#### Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi tinoli preferenziali agli effetti della

nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a posti del ruolo di cui al presente

#### Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

a) nozioni di diritto civile (obbligazioni) e di diritto commerciale;

b) principî di economia politica;

c) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti

a) nozioni dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) legislazione sulle Camere di commercio, industria e agricoltura e sugli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

#### Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di

identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in un avrà luogo detta prova.

#### Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osserveranno le disposizioni confenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidaci debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato Debbono, in ogni caso, consegnare le minute

#### Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che ripor teranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la vota zione di sei decimi

La vocazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto otte nuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

#### Art. 12.

I vincitori saranno assunti in qualità di capo ragioniere di 5º classe in prova (grado 11º, gruppo B) nel molo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'indu stria, e conseguiranno la nomina a capi ragionieri di 5ª classe (grado 11°, gruppo B) se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sel mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licen ziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11º, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'am 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarago dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addl 16 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi 14 marzo 1947 Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 873. - Bruno

(1484

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente